

# IL DUCA D'ENGHIEN

# TRAGEDIA

D

BLEUTERO PELTIPOLITE.



FIRENZE Presso Viccold Carli 1815.

#### AL LETTORE.

Non tatti gli avvenimenti tragici sono tragediabili , nè tutti gli avvenimenti tragediabili risultano egualmente efficaci in tutti i tempi, in tutte le circostanze, e sul cuore di tutti i popoli. Il riuscimento di una tragedia, tanto letta, quanto rappresentata, è annesso alla proprietà di tutte codeste cose essenzialmente, e sempre. Però l'eccidio del DUCA D'ENGRIEN, come componimento tragico, potrebbe andar sottoposto, quanto alla scelta, a molte censure, parte relative al soggetto, e alla prossimità dell'avvenimento, e parte alla mancanza di verità storica in alcuni de' snoi elementi ; cose totte le quali cospirar non potrebbono a danno di un argomento canonizzato dall'opinione, e guarentito, quanto a verità di circostanze, dalla caligine de' aecoli. Il pubblico, trattandosi di argomenti di data rimota, è d'ordinario disposto ad attribuire il merito della verità a quello scrittore che più gli percuote i sensi : cosa . alla quale si trova naturalmente condotto dal suo amor proprio, che mal sosterrebbe di accordare un effetto maraviglioso alla illusione ed all' arte. E quand' anche le ane stesse cognizioni lo sforzino alcuna volta a convenire, essere totalmente immaginata la cagione, dalla quale deriva in sè stesso un effetto sì vero, sarà ciò nondimeno maggiormente allettato da 'quella , che da altra più vera, e meno efficace. Il piacere è un affetto, il quale non consulta punto la entità delle proprie origini, e si apre perpetuamente ed intiero ad ogni minima circostanza, vera o non vera, la quale non ricusi di far parte de' suoi elementi. Ma tal caso vi ha, in cui la spontaneità del piacere è contrariata da cose così recenti nella memoria e nella ragione, e così essenzialmente annesse, dirò così, al soggetto, dal quale dovrebb' egli derivare le prime disposizioni, che non è distrazione di mente, la quale arrivi a distruggerle. E potrebb' essere questo il caso della morte del DUCA D'ENGHIEN. Oltre le quali cose trove in tale argomento un'altra difficoltà , che mi pare andar sopra ad ognialtra : voglio dire i partiti ; difficolta , cui non pnò presentare , almono in tanta estensione , alcun altro soggetto di antica o di recenta data, per la ragione che proprietà dell'amor di parte si è il non ragionar punto, o il ragionar troppo. Laonde in un momento come il presente, nel quale la memoria di profitti cessati per un lato, e di diritti ricovrati per l'altro; influisce tanto potentemente sulla discordia delle opinioni , un argomento di tal sorta , trattato per la scena , può andare incontro ad inciampi proprii bensì della circostanza, ma nocivi assaissimo all'effetto, comunque principalmente non imputabili all' autore. Questi amerebbe, che, fatta astrazione dai nomi (i quali soli sarebbero sufficienti a suscitare l'antipatia o simpatia di taluno), e dal tempo e dal luogo, ne' quali codesta luttuosa catastrofe avvenne, i lettori o gli ascoltanti accogliessero il caso esposto com' è , riserbandosi ad esaminar poi qual fosse precisamente la parte storica cui era in obbligo di mantenere l'autore, e quale non ha mantenuta. Se quella udienza, la quale applande oggi a tragedie di argomenti , derivati da documenti incertissimi e alcuna volta da tradizioni, si fosse trovata presente a que' casi medesimi, sì che avesse avuto modo di ricopiare in sè tntti i caratteri de' personaggi e delle circostanze che scorge in iscena, difficilmente ne ricevrebbe l'effetto medesimo; avvegnachè a questo rimarrebbe sempre l'incompo di avere a distruggere innanzi quelle idee dell' uditore, le quali si trovassero in contraddizione col fatto, e sarebbono tanto più dure a rimuoversi, quanto le percezioni de' sensi sono di più solida impronta delle cognizioni acquisite per via di racconti. E una delle più belle tragedie del teatro italiano, MIRRA, non è dessa tale da offrire violata persino la esposizione della favola? E'non solo in nna circostanza accessoria, il che non meriterebbe osservazione; ma nella stessa principalissima. La qual cosa ne prova, non essere tanto la verità del fatto quanto la verità della passione, che vuolsi mantenuta dallo scrittore; imperciocchè la passione sola è quella, che ad una rappresentazione drammatica ci compiacciamo far nostra,

Comunque tali considerazioni non sieno per apparire bastanti a rimuovere gli ostacoli dell' argomento che ho pur voluto tentare, ciò nondimeno giovar potranno in certo modo a ginstificarmi, ore a giustificarti possa pur giungere un autore, il quale acriva quello che non avrebbe dovuto scrivére. Ma io mi sono occupato di ciò per esercizio di studio : ed altri, potendo trarre profitte da' mici errori e dalle osservazioni, se mai questa tragedia mia venisse ad essere rappresentata, farà meglio di me-

Tralasciando ora tutto quanto potesse venirmi opposto intorno a questo componimento, di una sola cosa per altro io sono in dubbio se perverrò ad appagare il Pubblico a bastanza, malgrado gli esempi che addurre potrei in favor mio ; ed à, l'aver io offerto Napoleone, imperatore, laddove lo scellerato eccidio del DUCA D'ENGRIEN andò innanzi di qualche mese all'incoronamento del tiranno. Non so se vorrà essermi tenuto conto del non essergli mancato allora che il nome, e del breve intervallo superstite, al quale, ove si fosse trattato di un avvenimento rimoto, non si avrebbe neppure voluto por mente. Per l'aspetto , sotto il quale mi era dato a considerarlo. Napoleone Consolo non era personaggio a bastanza tragico per me. Se l'effetto sarà creduto maggiore di quello che sarebbe riuscito nel caso di osservanza di date più esatte, io non vorrò pentirmi dell' arbitrio; e , purchè il Pubblico dia ragione a me in teatro, io darò ragione a' Critici ne' gabinetti.

### INTERLOCUTORI.

NAPOLEONE,
RODRIGO,
ENRICO, Duca d'Enghien,
CARLO,
GIUSEPPINA,
LO SPETTRO DI LUIGI XVI.
GIUDICI MILITARI, GUARDIE EC.

SCENA

Reggia in Parigi .



# ATTO PRIMO,

SCENA L

REGGIA

Notte.

NAPOLEONE

Benchè gia da due dì le stanche luck Confortate di sonno a me non sieno, Pur non mi è dato di trovar quiete. Ahi! quando è infermo il cor, pungente fassi Ogni origlier più molle; e doppia sento Io di rimorso e ambizion ferita, Che il mio divora; nè sanar più il posso: Nutre il tempo amendue, Depor vorrei Dell' odio universal l'orrido incarco : Ma se ritrarmi dal cammin degg'io . Nel qual al m'inoltrai, più allor nol voglio; Chè più dell' odio assai lo scherno io temo. Pur non ben saldo resto anco sul trono, Se n' è base il terror. - Ma tutta è forse La colpa in me? Chi fondò prima un trono Senz' arti e sangue? Nè di sangue molto Fni reo sinor ; chè mi giovar sol l'arti : Ma or ben vegg' io che necessario fassi.-Tempo è già, che del Reno all' altra spondaAlcun v' ha della stirpe, a cui fe il giglio Simbol di pace, che mia nora possa Pur a slegno aver dec, a iche mi affanna Il rimembrar che a me tì presso ei viva. Se trami, anore non so; ma d'alto core Per cetto egli a, nò litere rischio à in quessio. Quindi Rodrigo ad assalirlo io trassi Colla scorta dell' armi e della notte: Ma questa omai compie il suo giro; e anocoa Coll' aspettata preda a me non viene. Se traditor foar et .... No; tutà ha in volto E ne' detti colai d'iniquo i segrit, St che a torto lo aggravo. — Eccolo.

### SCENA II.

### NAPOLEONE , RODRIGO.

### RODRIGO

Sire,

Gia compiuto è il tuo cenno.

NAPOLEONE

Or mi conforto.

### RODRIGO

Precorso ho sol di pochi passi Enrico. --Profonda oltre l' usato era la notte ; Queto e deserto il Ren. Tscitamente, E del comando tuo conscio sol io, Precedendo drappel di eletti armati, Scesi, e varcai sì di te pieno, e ratto, Che della rocca, in men ch' io 'l dico, innanzi Ebbi le mura, cui faceasi asilo, Tutta era sonno e tenebria quel loco. Verso le note stanze io m'inoltrai : Chiuse per ogni parte, a viva forza Sharrate fur . si che all' estrema giunto . Sul limitar piantato offriasi Enrico. Armato egli era; e, con protervo aspetto Noi guatando, stupia. Ti arrendi, io disti; E ad un tempo accennai, che i miei seguaci Su lui precipitassero. Potea Stenderne al suolo alcun pria d'esser côlto; Ma poichè l'idioma ebbe distinto, E degli audaci assalitor le insegne, Gittò il ferro; e « Non già ( disse) le mani Vuo' di sangue francese imbrattar io. Tra voi mi pongo : paventar non posso Allor che a gente della stessa terra Io mi abbandono » · E non sapea , che il cenne Da straniero partia.

NAPOLEONE

Cotal fidanza

Fa ognor più reo colui.

Velocement

Qual rinvenuto ei fu, su l'orme nostre

Addotto poscia, da'tuoi cenni or pende. NAPOLEONE

Nè alcun fu testimon?

RODRIGO

Dal romor desto, Sorvenne un sol, che a lui dormia non lungi » E poi che vide tra gli armani Enrico, Qual di spavento e d'ira, un grido mise. Un suo fedel mi parve.

NAPOLEONE

Or fia, cred'io,

Tra' ceppi ei pur.

RODRIGO

No ; chè si volse a un tratto ,

E disparve : —, nè fu tuo cenno questo.

NAPOLEONE È sempre cenno mio quel che a me giova. — Nè tu poscia da Enrico altro intendesti?

Dal punto, in che si tolse al suo soggiorno, Sempre tacito e chino ci rimannea, Sia che sul patrio suol poste le piante (, Ergendo il capo, un lungo sospir trasse; E parvemi, che i rai d'alcuna stilla Umidi aresse. Indi a me volto, « E dove Mi adducete ! diss' ei. Non già credea In Francia tornar io tra le ritorte. »

Vedi l'iniquo! Tornar ivi ei forse

Credea sul carro della gloria avita; Nè sapea che mutato io l' ho in feretro. RODRIGO

» Io non ho colpa » (ei proseguia, )

Mendace!

Forse la stirpe sua scordar poten?

E ad oltraggio cotanto eri tu muto?

No: Tu se'reo, ribelle (io soggingnea), Da poi che tale il mio signor ti estima. NAPOLEONE

(Ahi Tigellino!)

RODRIGO

Io non lo udia far motto: Sol, me guatando, parea fremer d'ira, E di dolore a un tempo. Indi sul petto Chinò il pallido volto, e più non l'erse.

NAPOLIONE

Lo acorno lo impedeia. — Ma poi che molto

Non à l'unge colui, disporte or giori

Chi giudicarlo dee, si che dimane

Pir di lin ion ai peril. A te commetto

Di ciò la cura. Va; scegli, e raduna.

Il voler mio tu dal perigito induci, —

E dal mio volto più. Per me dichiara,

Ch' io per giudici ho sol pena o mercede.

Na gl'indaga tu pria. Sol io del giusto

Appagarmi vorrò; nè al giusto poste

Ripponder oggi chi da me discorda.

E ratta sia la sua sentenza, ed una :
Arduo non fia ciò che sì chiaro io scerno.
Nemico egli à, macchiastor, ribelle;
Tutto in somma è colni, fuor che innocente.
Va; t'incemmina duuque: in te sol fido.
Poi dell'esito a me nunnio ti affretta. — (1)
Intendesti, Rodrigo?

RODRIGO

Intesi , o Sire.

SCENA IIL

Ennico , Guardie (2).

### ENRICO

Eccomi al fin del mio viaggio; — al fine Forse del viver mio. La reggia è questa Degli avi miei; queste le mura sono, In che fu consumato il gran delitto.

<sup>(1)</sup> Fanno alcuni passi amendue in atto di separarsi; indi Napoleone si rivolge, e fa a Rodrigo il segno del calar della scure.

<sup>(</sup>a) Il condottiero della masnada fa cenno alle guardie di ritirarsi alla porta per la quale sono entrate. La chiude egli stesso; e quindi si avvia verso la parte opposta.

Rappreso in lor sta del monarca estremo Il saugue ancor non da due lustri sperso. Qui popolar tumulto in obblio pose Le leggi, e il dritto delle genti, e Dio. Qui due vittime illustri il segnal furo A mille altre minor, Cadeano a torme Gli opulenti, i patrizi e i sacerdoti: E Morte e Liberta mieteau le vité. Ahi tenebrosi di! - Pur grave meno Il rimembrar saria quell' empie stragi, Se almeu felice la mia patria fosse: Ma, oimè! spianar la via solo al tiranno. D'altre bramoso; - e son la prima io forse. -Senza fasto ben io morir credea. Seuz'amici non già. Pur di quel solo Deserto son, che mi addolcia la vita. Carlo, deh Carlo! nel più orribil punto Tu se' luugi da me.

SCENA IV.

CARLO (1), ENRICO.

Lungi? Più presso

Anzi che mai.

Entrando improvvisamente, ma con circospezione, vestito da ufficiale francese.

ENRICO Ciel! chi yegg'io?

CARLO I.' amico

Indivisibil tuo, che t'ha precorso. --Qui sconosciuto io son: sol conosciuta È la divisa in me, che ad arte ho scelta. Nè ti sdegnar, se per la tua salute Ne vengo a te con abborrita insegna; Chè non si estende in me l'abito al cora. Giuseppina già vidi. Il modo iniquo, Onde all'albergo tuo strappato fosti, E il periglio e la trama io già le apersi. Ella ne inorrid\; poichè ben giunta È al tiranno colei ( così al ciel piacque ); Ma l'opre infami sue non ha comuni. Del desiderio della tua salvezza Ella è piena già tutta; e mi fe'certo, Che posto avria per te ogni cosa in opra. Fa danque cor. Non sara il mio diverso Dal tuo destin, Dell'innocenza l'armi Al tradimento oppon del tuo nemico. Ancor che tra le tènebre qua tratto , Credi, non è l'orrida colpa ignota. Il nome ancor degli avi tuoi, se ll labbro Oni rimembrar non pnò, nel cor risona. Schiava è la patria tua ; ma non è spenta La forza in lei, se del suo stato è accorta« Salvo tu sei , sol che il tirapno indugi.

Se il viver mio dall'indugiar suo pende, Io più speme non ho. Nell'esser pronto Riposta intera del tiranno è l'arte; -E già surto è colui più che tiranno. Inciampo è il tempo ai tristi : il pentimento Con l'eseguir sollecito si evita. Presagio infausto è in me : già per le vene Scorrer mi sento un brivido di morte. Passaggier forse od immaturo ei fia : Ma se mi annnzia il ver , Carlo , ti acqueta ; Sarò maggior di lui. Lo scellerato Versar ben puote di mia stirpe il sangue, Variarlo non mai. Sol di un conforto Mi fo supplice al ciel: che questo regno. Cni straniera empietà ridusse in brani, Da questa nova strage abbia alfin pace ; Poichè il terren natio tanto ancor amo. Che più degli avi miei tra'i monumenti Morir mi è caro, che vivere altrove.

Non morrai, - no.

CARLO

Nè di morir tem'io;
Senza profitto di morir sol temo.
In cento rischi ebbi la morte a fronte,
Nè îl cor mi palpitò: ma la salute
M'era spron della patria e il dritto mio;
E a colpa forse or quell' ardir m'è ascritto.—

Ma più non indugiar. Tu, se rimani,
A te stesso fai danno, e a me non giovì.
Porti dunque, debi parti, lo desisi
Te, dolce amico mio, quand'eri lungi;
E te ancor vorrei lungi or che sei presso.
El'ami pur, fa ciò che il cuor ti dice;
Ma non ti dica il cor quel che a te noccia,
Vedremci ancor pris di lasciarci, spero:
E se a te fia la mia prigion vietata,
Di questo sol richiederò il tiramo.

CARLO

ENRICO

Seppi già, che Rodrigo occultamente A raccogliere i giudici si adopra, Sì che in questo dì stesso o sii tu sciolto, Ovver....pon sciolto, Enrico.

Io sarò sciolto

Ad ogni modo: e il subitaneo cenno Di che mi parli, già mi annunzia il come. CARLO

E vuoi nel temer tuo pure ostinarti: Vincera l'innocenza; il cor mel dice.

Ti dice il oor quel che più hrama; e sempre Non uss ci dir quel che risponde al vero. — Tu d'innocenza parii? Oimè! tu ignori, Carlo, che sempre del tiranno agli occhi È gran delitto il non averne alcuno. — Ma ti accelera, deh! Me il tuo periglia Pa dolente ognor più. Parti. — Che pensi !

.... In mente io rivolgea qual, nell' estremo Disastro tuo, scampo rimaner puote .... Gia mi sta in petto. — Addio.

### SCENA V.

### ENBICO

Tenero amico l
Il tuo coraggio del tuo cor mi avvisa.
Il ciel ti sia propizio! il ciel , che mai
Senza mercò le belle opre non lascia.

# SCENA VI.

RODRIGO, ENRICO. (1)

### RODRIGO

Poichè del giunger tuo fu al signor mio Data novella, senza indugio impose Lo adunarsi de' giudici. Non puote Franger le leggi; ma il suo core umano

<sup>(1)</sup> Rodrigo è seguito dal condottiero delle guardie, il quale si reca ad aprire la porta, ed entrano le guardie stesse.

ENRICO

(1) ... Andiam. Sol mi rimane un passo.

(1) Guatando fissamente Rodrigo.

## ATTO SECONDO.

#### SCENA L

#### GIUSEPPINA.

Il dì già spunta Io ti ringrazio, o cielo, O benefico ciel! Tua pura luce Mi sana il cor dalle notturne piaghe. Deh, in questa reggia non foss' io la sola! Ma de' re nelle case, oime! la notte Perpetua dura; e a chi regal non ebbe La culla e il nome, ancor più fitta scender Misera me! Per subitaneo dono Di bizzarra fortuna, al sommo ascesa, Cui di aspirar sia dato a umana speme, Più felice non son; - più sventurata Anzi e più schiava e più infelice lo sono. A cor, cui sommo è la pietade affetto, Non è la pompa un don. Tanto operoso Il beneficio è più, quanto più ignoto: Nè ignota esser può cosa, ove il sospetto Diuturno si aggira, e il terror siede .-Ahi, sventurato Enrico! A tale idea Mi gela il cor! - Di ospital dritto all'ombra Vivevi tu. Da quella terra espulso, Cni popolar deliro a ber die' il sangue Del suo signor, ti fu a perfidia ascritto

Sino il conforto di mirar da lungi

Le patrie torri: e, per notturno assalto,

Svelto dal sonno e dall' asil too iscro,

Qui tra catene or sei. Ma, ancor ch' io sia

(Così volle il destin!) del trono a parte,

D' onde l' orrido cenno origine abbe,

Deh, me conscia non fer dell' opra iniqua!

Io per la tua salute il trono istesso

Render vorrei.... Ma oime l' che vale un trono

Ch' io renderei non men per la mia pacel —

Ma il dì già grande fassi, e apparir anco

Qui Carlo non vegg' io che innanzi l' alba

A me venirue messaggier dovea.

### SCENA IL

CARLO, GIUSEPPINA.

CARLO

Già dal supremo cenno
Tacitamente, e cans indugio eletti,
Stanno di Enrico i gindici adunati.
Ma di giustizia l'apparecchio e 'l nome,
Che giova, oimè, quando il voler la esclade?
Ore sol da chi l'arando è a trattar suo,
Schiavo al proprio signor, penda il 180 6810,

Giudicato egli è già. Non son più norma Innocenza e pietà là dove latra Furor di regno e gelosia consiglia: Io della sua sainte oma dispero, GUESPPINA

Non disperar. Penso, che inutil fora Contro una vita inferocir, che a danno Tornar non può, se derelitta e inerme. Quando la atrage a securia non giova, Suole apparir clemente anche il tiranno; — E tal non è Napoleone ancora.

CARLO

- Ciò chiaro fia pria che tramonti il Sole, Nè a te, nè a me noto è sno core a pieno ; Noto a sè stesso è sol. Ma, se dal primo Passo inferir la tia lice, cni mira, Sangue sol veggo, e null' altro che sangue. Non guida al tempio di giustizia, al certo. La via del tradimento; e il tradimento Scoppiato è già. Però non temo a torto: La speme unica mia solo in te siede. Lice a donna talor ciò che ardno fora, E periglioso altrui. Non vorrà forse Obbliar ei, che per tua man fu posto Alle sue piante lo sgabel primiero, Onde poscia tant' alto a salir ebbe: E, se avvien che l' oblii, ravvisar puoi Nel destino di Enrico il tuo destino. Fa dunque cor: fia la più bella questa Dell' opre tue : parla , domanda , prega ;

E ciò che indarno delle genti il dritto E l' innocenza e la tua patria spera, Ottenga il dolor tno. Di questa terra S' ei cittadin non è, giovi , deh giovi , Il rammentargli almen, ch' egli è tuo sposo, -Dove par nome tal, cui dee sua sorte, Minor non sia di quanto ei volge in mente. E se il pregsr fia vano, allor lo induci A pietà coll' idea del suo periglio. Digli che ancor non è saldo il suo trono E antico tanto da versar senz' onta E senza rischio nn sangue, il qual si mesce Al puro sangue d'infiniti eroi, Di che fama la tromba anco affatica. E, se poco ciò fin, digli, ch' io, spinto Alfin dall' ira .... No; giunta a tal passo . Non t'inoltrar; chè se di sangue ha sete, Saria questa per lui doppia bevanda. GIUSEPPINA

Che paril? Olimbi Benchè tuo dir si accordi
Col rio sospetto, che in pensier mi regna,
Per l' udirlo in altrui m' è doloroso. —
Va; tra poco il vedrò; tempra il tuo foco,
Nè accrescer col tuo rischio la mia pena.
Tutto porrò, che da me penda, in opra,
Veracemente; nè il tuo prego aggiunge
Sprone al voler, ond'i o già tutta ardea;
Solo aggiunge al tuo cor... Ma deh! più a lunge
Non indugiar. Tu, rimanendo, aggravi

Il dissatro più assai. Ciel ! se mai fosse Aperto al signor mio, che qui ti aggiri, che che più ognor la mia pietà da lena Al magnanino ardir che qua ti trasse..... Parti, del parti: — e poi che fia disciolto Il consesso fatal; che tra il rimorso, In questo punto forse, e la pawa, Libra il destin dell' infelice Enrico, A me ritorna... Ma che intendo! Alcuno 8' inoltra al certo.... Addio.

CARLO Chi fia?

GIUSEPPINA

... Ti affretta.

### SCENA III.

#### GIUSEPPINA

- Fero contrasto! - Ecco il coraggio sperso, Cui pietà m' infondea. Quando ei si appressa, Tatto è tremito in me. Pur, se non l'amo, Non d' abborcirlo io sento; e perch' io l'ami, Altro non manca, in fior che re non sia.

### SCENA IV.

28

NAPOLEONE , GIUSEPPINA , Guardie ,

#### NAPOLEONE

Come, o donna! Tu qui? Non anco il Sole Su questa reggia scintillar fe' a pieno Gli anrei suoi raggi ; e tu il precedi? È strano . Proprio non è del femminil decoro Il solingo aggirarsi; e più ancor nucce Alla severa maestà del trono. Dopo i re tntto è volgo; e ha il volgo a vile Ognor quel re, che al suo tenor somigli. Troppo d' altrui ti cal: non anco hai dato Del tuo stato primier bando agli affetti. -Grave ne stringe affar; e pronto chiede La dello stato securtà riparo 1 E tutto inciampo è qui, che a ciò non miri. Contro il tuo re, contro la Francia, salva Sol dalla mia pietà, donna, si trama. Di me non curo. Io per la gloria mia Desiar viver sol : e assai ne ottenni. Ma vivo sangue le ferite antiche Stillano ancor della tua patria; e il cielo Me a sanarle inviò, Però degg' io Per l'altrui scampo esser di me custode. Magnanimo di cor, non chi me oltraggia Punir vorrò : dell' opre mie la fama

A tutto invalio popolar sta sopra.

Ma fin segliato di giantisi il ferro
Irreparabilmente al cuor dell'empio,
Che al decreto d'Iddio resister osi.—
Dal mite cor de' suoi monarchi, ardito
Troppo di questa terra il popol fatto,
Le antiche risse, e "I civil sangue sparso
Pose in obblio così, che a nore anela :
Ma preverrò la strage io colla strage.
GUESPEYNA

Colla strage, signor?

NAPOLEONE Che? ne' segreti

Forse del pensier mio scorger presumi?

Non io presumo. Sol credea, che il sangue Necessario non fosse.

NAPOLEONE

É necessario

Sempre là dove irrequieta gente

Sol per terror si acqueta. — Ancor sul trono

Saria Luigi, se pietà non era

Norma al sno regno; e numerose vite,

Sotto la scure popolar cadute,

Il Sol vedriano ancor. Non io già farmi

Von' reo dei angue cni costar devria

Novello in questa terra ordin di cose.

Purchè la pace regni, a me non cale,

Che quella sia, che ne' aspoleri ha stanza.

30

Ma se in Francia sinor l'ho enatodita,

V ha talan, che al di fuor semina i mali,

Ch'i odi derro estirpai. Cod non basta,

Che l'occhio mio sa questo suol si spanda,

Che senderlo mi è forza oltre i confini

Ne invan lo stendo ; chè, da me ragginnto,

L'insidiator più fero i ceppi or morde.

Il seppi.

NAPOLEONS

Che ? pria che da me il sapesti ?

GIUSEPPINA

.... No; - il tuo volto mel disse.

E dal mio volto
Indur puoi tu ciò che a me volge in mente?
Ove certo foss' io , che gli occhi miei,
Senn' assenso dal cor, faceser noto
Ciò che in pansier mi stà, con queste mani
Io dall' orbita lor sverli vorrei,
Pago allor di veder sol col pensiero.

GIUSEPPINA

Signor . . . .

NAPOLEONE --- Che brami !

GIUSEPPINA

Se in mia vita mai

Cosa fec' io per te, sì che non abbi Il rimembrarla a vil.... NAPOLEONE

Donna, a che miri?

GIUSEPPINA

Concedi ch' io far possa una preghiera.

.... Il tempo incalza; e il ragionar più a lungo In sì gravi momenti incauto fora,

Oggi, — diman; — allor che fien deposte
La cure in somma onde la mente ho piena.
GIUSEPPINA

Ma se fia tardi poi?

NAPOLEONE

Tardi ? Che! forse

Rischio alcun mi sovrasta?

GIUSEPPINA

A te .... non credo.

NAPOLEONE

Se altri dunque minaccia, ogni momento Sarà pel tuo sermon cempre opportuno.

GIUSEPPINA

Io d' Enrico volea....

NAPOLEONE D' Enrico ?

GIUSEPPINA

Ei reo . . . .

NAPOLEONE

Si, troppo reo; - senza misura.

GUSEPPINA

Forse

A te apparve, o signor....

NAPOLEONE

Mi apparve? Ognora

Esser certesus dee quel che mi appare. GIUSEPPINA

E molto egli fia reo, se tal tu il credi, Non già quanto esser puoi tu generoso.

NAPOLEONE

GIUSEPPINA

Io — generoso? — Ben ti s'pponi: il fui Qand'esserlo potea solo a mio danno: Ma tal virtù, che il volgo a fama estolle, Vizio diventa per chi siede in trono: E alla giustizia la clemenza insulta.

D'età sì verde ancor....

NAPOLEONE

Egli è maturo

Nell'arti, — e basta. Dall'età sua verde

Non ha che ognor più aprone anzi la pena.

GIUSEPPINA

A' tuoi piedi son io. Pel tuo nemico Non io gia piango, e a te ne vengo, e prego: Sol per lo mio concittadino io prego.

NAPOLEONE

Sorgi: mestier non è qui di preghiera.

Pende ancor la condanna; e benchè sia,

Per certo, ei reo, pur n'è la pena ignota.

Esser lieve potria; --- nulla esser forse Potria non men; chè non è sempre dato. A chi lo scaltro indaga, occhio securo; — E scaltro appare oltre misura Enrico. Però nell'arti sue fidar ti giova Più che fidar nell'innocenza giovi. Elle più assai di me posso. Soggetto Al par di lui sono alla legge lo stesso. Ti sequeta or dunque. Il tuo pietoso core, Se nono ha tempra, che si addica al trono, Men laudabil non è. — Parti. Se fia l'ello Libero il vuol, n'esulterai. Se fia Poi che destino, cui sensar non possa, Il serbi ad altro, — piangeremo insieme.

Deh! pianger nol vorrei.

NAPOLEONE Che! ti cal tanto

Della sua vita, che la mia non curi i Sin che una stilla del Borbonio sangue Rimane in terra, ognor caduco io stimo Lo scettro, che afferrato ha l'ardir mio.

Ahi patria, e regno!

GIUSEPPINA 10! -NAPOLEONE

— Va: tuo priego or basti; — E sappi, o donna, mertar meglio il trono, E la man, che tel die'. — Parti.

#### SCENA V.

#### NAPOLEONE

Coste

M'è, più che mai non l'ebbi; oggi importuna. L'inciampo sol, che al mio disegno appaja È la pietà. No questo popol lieve Puote a delitto l'esser crado appormi. A versar senza colpa e senza pena De' prenci il sangue mi educava ci primo.

### SCENA VI.

RODRIGO , NAPOLEONE .

RODRIGO

Prosegue ancor, sire, il consesso.

Ancora ?

RODRIGO

E dubbia pende la sentenza. Eurico,
Per apparecchio di terror, non trema.
Tutto è calma nel volto, e tutto è luce
Nelle parole sue. Pronto, gagliardo,
Risponde, e appaga : e l'ardir suo sì lunge
Spinto egli ha già, che te, o signor ( perdona,
Se l'empio nome al tuo real cospetto

Ridir degg' io), giunse a chiamar tiranno. NAPOLEONE

E da' gindici allor dannato a morte Quel perfido non fu?

RODRIGO

No; impallidiro,

Si guataro l' un l'altro, e apparir muti. . . NAPOLEONE

Codardi! E in tali io fido, entro il cui petto Può coscienza ancor più del mio cenno ? Ben mi predisse il cor, che mal d' Astrea La bilancia sostien chi nacque al brando.-Ti accelera, o Rodrigo: ogni sentenza Fa che sospesa or sia; quindi a me riedi. Vuo' con Enrico ragionare io stesso, Apparir mansüeto, e l' odio tutto Sui giudici versar del suo destino, Ch' io tra poco imporró l' ultima volta. Va : più fida di te non ho persona; Il guiderdon ne avrai. L' indugiar solo Di que' pavidi cor tanto mi accende, Che gli odio omai più che non odio Enrico. Ma punirli saprò. La prima pena, Esser del nome lor dee la rovina; L'altra, lo sprezzo mio; nè suole in corte Lo sprezzo ir mai dal perseguir disgiunto . -Anzi che il Sol dell' arco al sommo appaja, A mie stanze ti attendo.

BODRIGO

E meco addurre

Debbo i giudici allor!

NAPOLEONE

Sì , li precedi .

# ATTO TERZO.

S C E N A L - (1)

GIUSEPPINA, CARLO (2)

### CARLO

Confortarmi poss' io di tue novelle?— Ahi! tu la fronte abbassi, e non rispondi? E sia del signor tuo dunque che indarno Abbi tentato il cor?

# GIUSEPPINA L'agio ebbi appena

Io d'aprir hocea, o Carlo. Ei la parola Mi agghiacclava sul labbro. Il desir mio Pur non gli tacqui non negò, non fece Motto d'assenso; ma negli occhi suoi Mal repressa, bollente, apparia l'ira, Che nel cor gli rompea. Poco dius'io, 6e dagli accenti vuoi la mente indurre; Tatto, se al bono voler credi.

<sup>(1)</sup> All'aprirsi della scena, si vede Rodrigo attraversare il palco, avviandosi verso le stanze di Napoleone, e dopo di lui tenere la stessa via i giudici militari.

<sup>(2)</sup> Entrando per due opposte parti.

E fu vano?

"GIUSEPPINA

Le leggi dello stato infrançer io

Non posso (ei disse): più da me non pende

Lo scampo suo, che al par di te m' è a cuore.

CARLO

Basta: sincero ei fu più che non volle. --Più in questa via sperar non giova. Ascolta: Salvo Enrico ami to veracemente. E dello sposo tuo salva la fama? Fa sì, che il prigionier sottratto ir possa In pria che annotti. Se al dimane indugi, (Odi presagio!) il tuo desir fia tardo. La tempesta da longe ulular sento. Che a gran vento s' inoltra. Or di coraggio È mestier più che mai. Le belle imprese Per cor non sono, che d' oprar paventi. -Diletta sei qui pel tuo core , o donna ; Pel tuo grado temnta. Odimi: tutto Dell' amor, del timor, oggi dèi porre L' effetto in opra. Ove il potess' io solo, Te a rischio non vorrei. Ma il tempo preme: E a tanto passo il mio desir non basta . --Un' altra volta i giudici adunarsl Denno in tal dì. Se fia presente Enrico, Ancor non so : ma fieramente io temo . Che giudicato ei sia tra le tenebre. Ove pur non sia pria spento in secreto . -

Tal uomo hai tu, nel qual fidauza porre?

GIUSEPPINA
În questa corte no . Tutto è devoto

În questa corte no . Tutto è devoto O per tema o per oro al signor mio . CABLO

Forta à dunque che all' uspo opri tu stessa. Lo ti seconderò. Quando opportuno Di Fia l' istante, il saprai. Non vitra, e solo Preceduta da me, recarti allora D' Enrico al carcer dèi. Creder non posso, Che a te il custode suo vieti l' entreta. Quiodi nella prigion vestirò Enrico Di quest' abito mios del sno coertro, lo cangerò con lui loco e destino. Di quell' ser soliago al lonse incerto, Et distinto non fa. Coal fa saivo L' amico mio per te, salvo l' avanno Di ma sitrpe infelice, e salvo un nome, Onde il tuo pur saria contaminato.

GIUSEPPINA

CARLO

E credi tu, che men dolente io fossi Del tno destin, men infelice Enrico, Napoleon men, per tua morte, infame?

Non temer de' miei dl; ned io ne temo, Egli del sangue sol d'Enrico ha sete; Il mio non cura,

. GIUSEPPINA

Ma sè stesso cura;

Nè sostien che il sorpassi altri nell'arti-

CARLO

Non cal. Quando me pur di certa morte Minacciasse il cimento, io l'ho prefisso; E adempirollo io sol, se tu non l'osi. Per me così fia men securo il passo; Ma più onorato assai. — Volano l'ore: Che risolvi?

#### GIUSEPPINA

S'indugi almen per poco, Sin che la morte sua sia decretata. Forse; chi sa!....

CARLO

Che! speri ancor? Suo fato

È. lungi appena, se ad assumer tardi Ardimento viril..... Odi: già riede La turba de'satelliti, ripiena Del mortal cenno forse. — Ahi! tu se'inerte Nel punto che più incalza. — Addio: l'impresa

Tenterò sol.

GIUSEPPINA

CARLO

Se'tu dunque meço !

GIUSEPPINA

Ma se il periglio collo zel si estende i

Non temer, no. Le più bell'opre, ammorza Ogn' incerto voler. -- Pria che il Sol cada, A te verrò. Dall'intervallo acquisti
Vigor novo il tuo cor. Io quel momento
Avanzo col desio. — Ben se'tu ferma?
GIUSEPPINA

...Sì.

CARLO

Nè ritrarti dal cammin paventi?

No: il risolver sol costa a cuor di donna: Ma, risoluto, a tutto inciampo è sopra.

CARLO

GIUSEPPINA

Addio dunque.

Ti affretta : - io sarò teco .

SCENA II.(1)

NAPOLEONE, RODRIGO, Guardie.

NAPOLEONE

Va: senza indugio Enrico a me sia tratto (2). — Fissarlo in fronte io vuo': veder vuo' come

<sup>(1)</sup> Partiti che sono per opposte parti Giuseppina e Carlo, gl'individui componenti la così detta Commissione militare attraversano la scena, rèduci dalle stanze di Napoleone; indi si avanzano lo stesso Napoleone e Rodrigo.

<sup>(</sup>a) Rodrigo esce.

Sa schermirsi tolui. Sino ia mia corte Spinger l'audacia?... Ma l'avea coi rilli. Ben ei sapea, che da'monarchi pende. Sol chi dal proprio cor pender non osa.— Approssimarsi ei parmi.— È questo il prime De' miei nemici, ch'io temei: la prima Vittima è questa, che al furor consacro Del supremo poter.— Eccolo. lo fremo.

### SCENA III.

ENRICO , RODRIGO , NAPOLEONE , Guardie.

Napoleone accenna a Rodrigo di ritirarsi.

## NAPOLEONE

Da che l'annunzio ebb'io, che te captivo Lo zel qua conducea de' miei vassalli, In Albion, d'ogni cor guasto sailo, Credeati ognor. Saldo e tranquillo in trono, Sospettar non potea di uman pensiero. Ma vigilava, del mio ben custode, Provvidensa per the. Dessa compico Ciò che a me duol; ma i suoi decreti adoro. Da questo regno ella in perpetuo bando Pose la stirpe tua, ai che ribelle Al ciel pria sei, quindi alla patria. Io sono A dolerni l'estremo....

Tiranno senza fede, a dir che menti. —
Benchh fra i ceppi, onde tu sol mi hai ciato, 'Di eterna ricoprendo onta il no nome,
Me di tua posta non assal temenza.
La prima volta, ch'io i fintendo, à questa;
Nè l'iniqua tua fama oltraggia il vero.
Sol chi'l tuo dir paventa e la tua acure
Cerde a tue vane fole, o creder mostra.
Vittima da te chiesta io qua fui tratto:
Pensi tu che lo ignori? Indarno il pensi.
Nè partirò, henchè innocente; e doolmi
Or di non esser reo, se reo dir puossi
Chi alla rovina del tiranno aspira.

NAPOLEONE

- Però sfrenato io l'ho.

ENRICO io l'ho . NAPOLEONE

Ti acqueta. Io sono
A te propenso assai più che non credi. —
Chi la fatal sentenza tua sospese?
Ingrato! e credi tn, che s'io non era,
Vivresti ancor!

ENRICO

Di doppia morte io stimo
Colperol quei che la prolunga. In mente
Risoluta già l'hai. Me a spegner tardi
Sol per l'idea, che allor ch' io sarò spento,
Me non potrai più spegnere.

NAPOLEONE

Chi tanto È certo di morir, segno è che il merta. Ma dal merto non già snol prender norma Chi sol tende al ben far . Fu questo il moto , Cni primo ebb' io quando il tuo fallo intesi E il tno starti fra l'armi a me devote . Tanto esser reo non puoi, che più non sia Ognor magnanim' io . Sol m'è penoso , Che quanto il fui tu a rivelar mi astringa , Di merto scema ogni benefic' opra Allor che appar : - ma la saprai tu solo . -Far non potea, che il tno giudizio aperto Per disciplina militar non fosse; Sospenderlo potea; nè in forse io fui : Nè ; dove pur tu l'abbi a vil , mi pento . ENRICO

Or, se ciò fia, che vuoi?

La tua salute.

ENRICO

La mia salute? — E ben: fa donque ch' io
Rivarcar possa or senza indugio il Reno,

#### NAPOLEONE

Rivarcarlo potrai , - si ; ma non anco . -Or che i miei sensi a te fei manifesti , Sdegni tu rimaner ! - Mi ascolta, Enrico: Ami tua patria tu? Meco ti adopra A scamparla da' guai . - Molti ai confini Di questo impero a tramar vôlti or sono, E molti forse in questo impero istesso. Fa l'oro, che Albion sparge a man piena, Ingordo il vit. Di cittadino i sensi Ei soffoca o sfigura. Io sol col ferro Ogni nemico mio sommetter uso; E alfin vedrassi qual de' due prevalga. Ma de' vassalli miei monarca e padre, Tutto veder, totto saper degg' io: Tutto è palese a te. Mi addita i nomi Dunque di chi più m'è nemico, e trama. Contro i macchinator attentar io Già non vorrò. Fa che a me noti sieno; -Basta ciò sol per contener gli audaci. A te la vita io rendo : or tu la pace Rendi alla patria tua .

### ENRICO Se a me la vita

Render dunque presumi, à manifesto Ch'io dannato fui già; nè mai da morte, Giudicasto da te, fu alcun redento. Quindi speme non ho. Bend cred'io, Che in mente hai sol di far che vile io moja. Al ben non è della mia patria avverso Chi ti sdegna, e l'abborre: esser dee questo D'ogni onorso citatdin l'afetto: E se mestier pur fosse or d'appagarti; Additarti dovrei la Francia intera. Codi tutto diss' io.

NAPOLEONE

Mal oltre il Reno

È l'affetto de' popoli librato.

Tutta Europa non ha di questo regno
Regno più queto.

ENRICO

NAPOLEONE

È la quiete spesso Indizio certo del maggior dissetto: Non può aver moto chi tra i ceppi vive.

La prima volta, che sul labbro tuona
Di chi da tanti re proceder vanta
Voce di liberta, per certo è questa.
Dove appresa l'hai tu? forse alla scola
De' tenebrosi d'Albiro consessi!
Chiare in ver libertà quella che nasce
Sol dal dolor del non aver più regno! —
Ma di questo non più. Sol per salvarti,
Tearre a met ifee io. Non daggio ir oltre
Se a farti meco ognor più reo ti ostini.
Son de giudici a me note le idee,
Come le tue mi son. Sete di sangue
Mi apponi tul Mentir vuo fasti. Vedi,

È la sentenza tua questa (1). S'io t'ami, O ti abborra, quel foglio or ti fa chiaro.

ENBIGO (1)

Ahi depravati cor! Ahi patria mia!

Se della legge il voler mio più forte Non apparisse or qui , di te che fora ! ENRICO

.... Quello che fia.

Napoleone Nè credi?

- A te?... Non credo.

Più assi dall' opre tue , che da' tuoi detti Ne argomento le idee . Nè , ac da morte Mi scampassi tu pur , creder vorrei , Che ciò per generoso animo fosse. Indice di spavento è de tiranni Talvotta la piètà. — Vedi , se assi Di tal foglio mi cal. (3) — Non adirarti : N'è intatto in tuo pensiero anco il modello . NAPOLEONE

Audace! A me dinanzi?...

<sup>(1)</sup> Traendo un foglio, e ponendolo nelle mani di Enrico.

<sup>(2)</sup> Dopo di aver letto .

<sup>(3,</sup> Lacerando il foglio.

### ENRICO

NAPOLEONE

A te . L'ardir cimenta

Chi schemitor si fa. Posto in obblio Non hô mio dritto ancor; nà in me fia spento. Tra le vittorie tre, di basso core Te ognor credei; chè rado assai fortuna Per chi più saggio appar lascia l'audace. Ma basso tanto non credenti. Or sei De' satelliti tuoi più basso ancora.

Enrico!

ENRICO

Ahi! taci: tn il mio nome uccidi Col pronunziarlo. — Ben di morte reo, Se reo non era, or son.

NAPOLEONE

Guardie! Si adduca

Al carcer sno costui. — Va: ti abbandono
Alla giustizia. L'osar tuo mi agrava
Del fallo omai della clemenza; e apprendo
Ad esser io, più che clemente, or giusto. —
Rodrigo indi a me venga.

ENRICO Or raffiguro

Napoleon . — Il vaticinio estremo , Se l'avvenir saper ti è caro , ascolta .

NAPOLEONE

ENRICO

Nel mio volto almen ravvisa La colpa tua.

NAPOLEONE

No; m'è odioso.

ENRICO

Indarno

49

Vorrai tu poscia non aver diffuso Il sangue mio.

> NAPOLEONE No, non fia mai. Mendace!

Che a temer mi riman ?

.... Quel che non temi.

SCENA IV.

ENRICO

NAPOLEONE, Guardie.

Oh iniquo! E ancor dovrei lasciare in vita. Chi 'I mio poter non cura e l'ira mia? No, — pera. Assai me di propitai idea Confortò il genio, che il facea mia preda. — Se tanto osa colui fra le catene, Che saia poi scolto da quelle e in campo? Io l'ardir súo d'abborrir sento, e a un tempo Sento che a invidia, ed a stupor mi trae. Abbia danqui il suo fato. A me da presso Viver non dee chi mi costringe a tanto.

### SCENA V.

RODRIGO, NAPOLEONE, Guardio.

### Rodrigo

· Signor...

NAPOLEONE

Pria che sia notte a mezzo il corso, Senz'altro esperimento al suo fin tratto Enrico sia. Si stenderà dimane Poi la sentenna sua. — Quanto ancor resta Spazio di giorno l

RODRIGO

Or ha il meriggio appena

Trascorso il Sol.

NAPOLEONE

Io lo credea più innanzi. Deh, a che non posso affrettar io la sera!

Ma ben poss'io, se il brami, affrettar l'opra.

No: testimonio esser non debbe il Sole. Viaggiator dell'universo, ci noto Faria dovunque ciò che ignoto io voglio Ed eseguito a un tempo.

RODRIGO

Entro il suo stesso

Carcer, se il brami, ....

NAPOLEONE

Di sottil natura

Troppo è la luce; e, in tenue parte, o in molta, Sempre ovunque pénétra. Ella del vero É simulacro, che non mai si spegne.

Ma molto a cuor sta di colui la vita A Giuseppina. Ella si adopra. Io stesso Vidi, che alcun de'giudici partia Da sue stanze pur or.

NAPOLEONE

Ma che far ponno

D' avverso al voler mio giudici e sposa?

RODRIGO

Nulla, ered'io. Chi fia che osasse tanto i Pur cauto fia dubitar sempre. Manca Taior ia più bell'opra al punto estremo.

Tranne quest'una. — Andiam, Tu in ogni parte Spargi, e addoppia le scolte; e non sia cosa Che osservata non sia. Tien dietro ai passi Di Giuseppina; e narrator di tutto Vieni a mie stanze; nà temer che al sonno lo per tutta la notte m' abbandoni. Darmi non può che l'indoman riposo.

NAPOLEONE

# ATTO QUARTO

S C E N A J

# ENRICO

\_Dura vigilia ! Della vita il sonno La vita accorcia. Egli all'estrema gioja, Maggior de' sensi , ognor va dietro ; e rado Scende confortator nel duolo estremo a Così prolunga il mal, e il ben ne fura. Sol desioso di obbliar mia sorte, In van chiamato io l'ho. Vuolsi, che il sonno Sol fugga i rel; ma or ben vegg'io, che sfugge Gl' infelici non men. - L' amica mia . La mia tenera amica, oimè, si pasce Forse di pianto or sol, di vana speme Forse, e di tema, e di pietà, Mia morte Creder ella non pnò. Capir non puote Nel suo bel cor l'idea d'un gran delitto . Io non potei neppur darle nn addio . . . . . Un addio sol . Misera donna! - E Carlo Forse ch' lo vedrò ancor? Ma dove, ahi! dove Se di pochi momenti è lungi appena Il fin de' giorni miei ? Forse altro volto A me veder più non riman, che il volto

Del carnefice mio. — (a) Gran Dio mi ascolta i Do di morir non temo. Il duol, ch'i o sento, Non è pel destin mio: sento l'affanno De' mici congiunti i il lor periglio io sento. Gli salva deh! — Tu la mia patria sai Quanta diletta chb'io, ai che in mio petto Sorgere idea mai non potea, che fosse Nimica del suo ben. Sua sorte io pianti; E ancor la piango. Io morirei con tutta La quiete del cor, se il sangue mio. Fosse dal lungo penar sao rincatto. — Ma, otmè!.. che intendo!... Ohgi chi regg'io?

## SCENA II.

GIUSEPPINA, CARLO, ENRICO.

CARLO

Gli amic

Di tua salute: dell'iniquo sire
La sventurata, ma di nobil alma
Sposa, dolente della tua sciagura.—
L'adunanza de' giudici interrotta,
Più ripresa non fia. Di sue minacce
Schiari fur elli; e tua sentenza è fissa,
Sotto i dettami del tiranno espressa.

<sup>(1)</sup> Ponendosi ginocchioni,

Il popolo bishiglia ; e all'Empio giova
Stringere il tempo. Il prevenirlo, o Enrico, A
noi pur giovi. Di costei si debbe
Alla sovrana autorità l'entrata
In questo loco. Ma mille occhi aperti
Or qui d'intorno stanno; e cauto fia
Non indugiar

ENAICO (1)

— Me tua magnanim'opra

Di stupor empie al, che le parole

Indaruo al mio cor grato al labbro manda.

GUSEPPINA

Il pregar mio fa vano: unica via Riimanea questa: la tentai tremando; E tremando la compio. Ma non tremo Io per me già, che hen vorrei la vita Dar per la tua. Per l'incertezza tremo Del suo fia sol. Darti una prova io volli, Che nel disastro tuo non ebbi parte. Nò offrirtela potes maggior di questa. Del tuo tenero amico, e il desir mio Seconda or dunque.

.... Andiam .

No : tutto a vôto,

O Enrico, andria, se si fuggisse insieme.

<sup>(1)</sup> A Giuseppina.

ENRICO

Precedetemi dunque.

CARLO

É già prefisso,

Che tu a preceder abbi. Esser degg'io L'estremo, o Enrico. Sta il periglio solo A danno tuo; per me non v' ha. Si pensi Dunque a te sol; e, ad accertar l'impresa, Tu questa insegna mia vesti. Deluso Fia della tua prigion così il custode.

E tu qui rimarrai?

CARLO

No: su i tuoi passi

Forse venir dato a me fas : nò s'anoco II potess'io, vorrei doitermen. Certo È il morir tuo, se col fuggir nol togli;
Non certo, Enrico, è il morir mio se rasto:
Certo è benai ch'io poi morrò, se muori. —
Ma deh I non indugiar.

ENRICO

GIUSEPPINA .

--- Se rischio appare
Nel fuggir nostro, da tutti si affronti.
All'amor tuo ben io conceder posso,
Che mio disastro abbi comun: non posso
Conceder io che in te trapassi intero.

Tempo non è questo di gare, all'opra 5ì prezioso, Vi affrettate, Ogni ora, Ahi! che dico? ogn'istante, all'idea nuoce.

ENRICO

Ho risoluto.

CARLO

E che!

ENRICO

D'aspettar solo, Che il mio destin si adempia. Ore si penda Or dall'assenso mio, su l'orme vostre Tornar potete. — A me pari, ti amai; Maggior di me, non t'amo; e per amarti, O Carlo, ancor (poco ne retats), io voglio, Che ugual mi sii. Tu me da morte a trarre Aspiri, è ver: ma, più di me gagliardo, Vuoci che invidia ita us. — No.

CARLO (1)

.... Se mai cosa

Fec' io per te,....

GIUSEPPINA
... Deh! qual romor ?... Gran Dio!
S C E N A III.

Napoleone, Rodrigo, Giuseppina, Carlo, Enrico, Guardie.

Silenzio .

È stanza di consiglio, o prigion questa? Ahi sciagurati! A parlamento, — e soli?

<sup>(1)</sup> Inginocchiandosi.

CARLO

- Me pur ravvisa.

... Oh! chi se'tu?

CARLO

L' amico

Di chi ti abborre io son.

NAPOLEONE

- Dimmi, Rodrigo:

Riconosci colui?

RODRIGO

No: riconosco

L'abito sol.

NAPOLEONE

E in questo loco ei seppe

Sì penetrar, che a me restasse occulto?

RODKI

Tutta è notte la via del tradimento.

E come osato hai tu codesta insegna Contaminar, a' fidi miei sol data?

CARLO
Sol me contaminò quando l'assunsi.

NAPOLEONE (1)

Ma tu morrai.

CARLO

Meglio è morir, per certo,

Com'io morrò, che vivere qual vivi.

<sup>(1)</sup> Fremendo.

NAPOLEONE

Ahi! quanti traditor! — Vedi, se veglia Provvidenza per me. Non aspettati, Ella conduce i rei sotto la scure. — E tu, donna, il mio trono e la mia vita E la tua patria stessa hai tanto a corre, Sì che a costor nel congiurar ti aggiungi!

Ned io congiuro, - nò di lor congiura, Signor, qui alcun.

NAPOLEONE

A danno mio congiura

Ognor colui, di che il pensier m'è ignoto.

RODBIGO

Sire, tu sai, che il mio pensier t'è aperto.

GARLO (1)

... Ed il mio pur.

ENRICO (2)

Cessate. In van si affanna

Contro la forza il generoso ardire.

Era la sorte mia questa. Si pieghi
Dunque la fronte: essa inmustabil era. —
Vedi (3); più scampo omai per me non resta;
Nè l'ho sperato mai. Disfoga or dunque
Piena su me la bile tua. Ma queste

<sup>(1)</sup> Ferocemente .

<sup>(2)</sup> Dopo essere rimasto, in tutto il precedente intervallo, abbattutissimo.

<sup>(3)</sup> A Napoleone.

Alme infelici, che tentar la mia Salute osaro, almen, deh, salva. In loro Colpa non è. Tu mi credeauri reo; Nol credeau ei. Fu del tuo nome cura, Più che di ne, che li sedusea e tanto. Fiù che l'eccidio dell'amico mio, A te questo mio prego esser dee caro. Foreo enestar la morte mia portenti; Non potresti la sua. Di regio sangue Carlo non è, si che temer non puoi, Che al trono appiri.

# MAPOLEONE

E tu aspiravi al trono i

Al trono ei no i bensi a tua vita io solo, Poichè ecampar potuto avesi Eurico, Tennar volea. Codi più reo son io: E alla vendetta tua se alcuna vita Sacrata ir dee, la mia prènditi . Al certo Calar non paoi su più fatal nemico La score tua. — Vedi (1) l'aurata insegua Di tirannia coal mi tengo io cara.

ENAICO

Carlo, deh cessa!

CARLO

Io morir voglio.

Solo

<sup>(1)</sup> Strappandosi le spallette, e gettandole.

60 Morir degg'io

NAPOLEONE

Paghi sarete entrambi ,

GIUSEPPINA

Ahi!

NAPOLEONE

Sposa disleal! di che ti duoli?

Signor, ti placa: in me le angoscie vedi D'Europa tutta, e il raccapriccio, e l'ira, Da che l'eccidio lor fia manifesto.

NAPOLEONE

E credi tn, ch'ella timor m' inspiri? Schiava ella fia non men.

GIUSEPPINA

Più schiava fia.

Se tu di sangue non ti lordi il serto. — Io l'ira tua già sul mio capo attrassi; E tutto omai paventerò, se vana Fia la preghiera mia. Coll'esser mite, Credi, più a lungo assai serbansi i regni, Che all'embra del terror.

> NAPOLEONE Cessa . Non venni

Qua pe' dettami tuoi. Fu degl'imperi Avverso al bene ognor senno miliebre. — Ritratti. Un di verrà, che vedrà il mondo Quale a d'onna, che tanto osa, dovuto Guiderdon sia. — Femmina vil! Non era Grave la tua sterilità delitto

Dunque cotanto, si che ad altri aneli?

Va: per or la tua pena è il mio disprezzo.

GARLO

Ti acqueta, o donna. Umanità festeggia D'iniquo usurpator sposa infeconda.

NAPOLEONE
Oh! ben parli. Però convien che affretti
Or la vendetta mia, se a'figli miei
Lasciarla non poss'io.—(1) Parti.

### SCENAIV.

NAPOLEONE , RODRIGO , ENRICO , CARLO , Guardie.

### NAPOLEONE

(a) Rimane
Or di tue pene al terminar brev'ora.
Però giovar ti può nell'intervallo
Intenderti col ciet. — Quando la notte
Intera fia, tu non sarai più vivo.
Agli occhi tuol più non sarò tiranno,
E agli occhi altrui così, che a me non sia
Or dell'anima tua lo scampo a cuore.
CARLO

## Misero!

<sup>(1)</sup> A Giuseppina.

<sup>(</sup>a) Ad Enrico.

NAPOLEONE (1)
E tu vivrsi. Tanto modello

D'amintà generosa estiaguer io Per or son vuo', Toglier son vuo', che pianto, Quanto versarsa ami tu più, sia sparso Per la memoria dello spento amico. Poi quando fia, che più non abbi pianto, Gii darò sangue. — (2) Andiam. Fur di parole, Contor valenti assai. Comincia l'opre.

SCENA V.

ENCICO, CARLO.

Silenzio .

ENRICO

Divisi dunque noi sarem tra poco. — Vedi, o Carlo, a qual fin la tua ti spinse Generosa pietà ! Me non hai salvo; Tu perduto ti sei.

CARLO

Non dee l'impresa Dall'esito aver norma. Io pago sono

<sup>(1)</sup> A Carlo .

<sup>(</sup>a) A Rodrigo'.

Come se a pien foss' io stato felice: Non ho altro duol, che di morir secondo. Fo delitto al tiranno or di ciò solo.

Pur non inutil anco a me sorvivi.

Deh! che far posso io mai? Ensico

Non ho più alcuno

Cui riveder dato a me sla . L'estreme Novelle mie debbo a Teresa. lo fido, Mio dolce amico, in te. - Prendi: una ciocca É questa de' miei crin , ch' io per lei dianzi , Più non incerto del mio fin divisi. Vivi per questo ufficio ultimo; e dove A te sia pur di rivederla tolto, Fa ch' ella sappia almen, che il mio pensiero, Presso al fin de' miei dì, fu a lei converso . Non muojo infame : il mio conforto è questo. E se fia mai, che del tiranno all' ira Il suo rimorso, o più propizia stella Te sottraggano un dì, tua prima cura Il rivederla sia. Tien di me loco A lei da presso : e la sua patria e mia Dille che di mia morte ella non gravi: Patria non ha chi mi conduce a morte, CARLO

Deh, taci, oimè! Ben del tiranno l'ira Io sostener potea : le tue non posso Querele sostener. — Se mi fia dato
Riveder lei, che delle tue senture
Fu il solo obblio, rammentero l'inearco:
Ma sperarlo non so; nà so più conai
Se a deziarlo m'abbia, o se l'ambascia
Fia lenta ni, che ancor mi lasci in vita. —
Ma, oimè! che intendo! . . . Ahii! son le porte queste
Della prigion, che s'aprono! — Pur notte
A messo asocor no à.

ENRICO

Pietà discese
Forse al cor del tiranno. Ei da' tormenti
Dell' agonia mi assolve.

CARLO

Io restar voglio
Avvinto al collo tuo, sin che la mano
Del carnefice sia, che ne divida.

Mi abbraccia dunque, o Carlo (1) . . . . Or venga

<sup>(1)</sup> Si abbracciano evisceratamente.

# ATTO QUINTO

### SCENA I.

### IL CASTELLO.

ENRICO, tra le guardie, e accompagnato da un sacerdote, attraversa lentamente la scena.

Napoleone , Rodrigo (1).

# NAPOLEONE

Tratto è dal carcer ei?

Sì s fu dal petto Di Carlo suo colui strappato a forza. Risonava di pianti e di ringelli, O sire, il loco. Della sorte ignaro Del supersitie amico, il morir l'uno Trapassava d'ambascia, il viver l'altro; Poichè meza la vita eragli tolta. — Ma più trangulio assai l'ultimo istante Fu del partirsi lor, al che a pietade Persia le guardie tue parean commusse. Bibbigliar pochi accenti a basa voce,

<sup>(1)</sup> Entrando da due parti opposto.

Quindi si dier l'eterno addio, afreni Qual chi dell'innocenza all'ombra visse; ---Tanto indurano il cuore i gran delitti! ---Di uu ministro dell'ara Enrico allora Richieder fea. Si trasero in dispate, E sulla soglia della stanza apparso Ancor noo era alcun quand' io ne venni.

### NAPOLEONE

Duolni, o Rodrigo, che a quell'alme reDolec tunto in attato il duole estremo. —
Affetto, che ad insigni opre sublima,
È l'amistà, per certo. Ai re funesta,
La sopprimono i re; chè anlei corti
Ogati umana dolcesta è econosciuta:
Rá io mel so; chè nì di smici soli
Mancar lasciommi il oici, da che sul trona
bli portàr l'opre mie; ma de' congiunti
Vidi persis l'affetto lo venti meno.

Il fratel mio da pria, quindi la atessa
Sposa, che sorra sogni altra ersi cotanto,
Cwpirano a mio danno. E le aerere
Dorme a rabbia natia v' la chi mi appone l'

Non io già, sire.

E il sosterrei, ae fosse? -

Odi, Redrigo: io non conosco a mezzo Cora od affetto alcun: re iutero, o nulio. Tal dee de' miei seguaci esser lo stilea Tutti a me saeri, o miei nemici tutti;
Poichè pugnar più assai che temer amo. —
Ma, da tre notti omai, senza il conforto
Dell'usato riposo, a gran fatica
In piè mi reggo. Se nol posso al core,
Deggio alle membra refrigerio alcano.
Pur scotarami non vuo', se peia compiato
Del mio nemico non intendo il fato.
Ti accelera, o Rodrigo. Ore non sia
Sciolto colui dal sacerdote, sciogli
Ogni dimora tu : quindi a me riedi
Gradito messagier. Vannee: ti attendo:

### SCENA IL

#### WARDI FOND

— Pera dunque il fellon; e di sua morte

La fama voli a sgomentar gli sudaci.

Questo è il passo primier: qual fia 'l secondo
Ancor non so, ma fia di questo, al certo,
Men ardno assal. La porpora non merta

Chi non sa manteneme il color vivo. —
Andace troppo era colui : codardo,
Morto saria più tardi. Al debil solo
Dovuta è la pietà; aò debil, certo,
Appar colui, che il mio poter non cura.

Or, dopo tanti dì, posso al riposo
Abbandoazmi sifia. Ma, oimè! qual resta

Riposo ai re! Più della veglia sono Penosi i sogni lor. Repressa, tace La coscienza il di: poi fieramente Stringe l'idea quando il voler non puote. -Ma in che mi arresto io mai? La coscienza È la più atroce del mortal nimica; E de'nemici miei spregiator io, Sarò minor di lei? No : al regio serto Per me dar bando si devria, se porte Volessi di colei mente alla voce. E saria da codardo il piegar oggi Sotto la soma, che, del trono ignaro, Credea minor di me quando l' assunsi . -Ma lungo troppo di Rodrigo parmi L'indugio omai. Che più il trattien? Io sento L'inquieto cor mio palpitar tanto, Onal se la sua prigion franger volesse . -A che tardi, Rodrigo ! - È la primiera Notte questa, che temo io d'esser solo. -Deh! tante angoscie mie quando avran fine? (1) Qual somor? qual lamento! Io son di gelo.

<sup>(1)</sup> Siede. — Si vede poco dopo Giuseppina, scarmigliata, attraversare, correndo, la scena, e gestando un acutissimo grido.

### SCENA III.

NAPOLEONE E LO SPETTRO DI LUIGI XVI, (1)

LO SPETTRO

Napoleon!

NAPOLEONE

Chi me per nome appella?

LO SPETTRO

Volgiti, e vedi.

NAPOLEONE

Ahi! Chi se'tu?

Lo spettra

Di Luigi son io, che sotto il ferro Del popol suo lasciò la vita e il trono.

NAPOLEONE

Popolo scellerato! — E a che ne vieni?

D'aggirarmi qui attorno uso ogni notte A quest'ora son io.

NAPOLEONE

Tu menti, o spettro.

Io te non vidi mai : pur le pupille. Ognor vigili ebb'io tra le tenebre.

<sup>(1)</sup> Lo Spettro appare in fondo alla scena, ma in guisa che appena si pussa discernere,

LO SPETTRO

Nà vedermi potevi. A lor, cui lordi Fa di mia stirpe il sangue e il sangue mio, Sol visibile io son.

NAPOLEONE

Ma non temuto.

LO SPETTRO

Il tempo ancor non è maturo; e pria Che due lustri compiuto abbiano il giro, La vendetta di Dio sarà palese.

NAPOLEONE

Tu di due lustri parli? E chi sul trono Intanto sederà degli avi tuoi? Lo SPETTRO

Napoleon .

NAPOLEONE

Oh, del decreto, in vero,

Interpetre d' Iddio , nobile spirto!

Frena tua gioja intempestiva: e m'odi. NAPOLEONE

Ma codeste affoliste ombre chi sono, Che a tergo ti sormontano, e frementi Me riguardando stanno?

LO SPETTRO

Elle son l'ombre

Degl'infelici, che di Jaffa ai campi Giacquero un dì, dal tuo velen consunti.

NAPOLEONE

Io lor le pene dell'umana vita

Abbreviai .

## LO SPETTRO

Cessa: in tua mente io scerno. -

De' disegni di Lui, che il ciel compose, Tu stromento sarai, ma sol di sdegno . Affliggerai tu per due lustri interi Quella terra, che bevve il sangue mio . Da tua feroce ambizion percossa. Non fia la Francia che servaggio e strage, Tu il più gran re sarai; - tu il più gran reo . Andran per te peregrinando ignudi Prenci e vassalli, e troni ancor nel nulla Sorgeranno per te. Ceppi e veleni Fien l'armi tue. Le sacre are e le bende Sacerdotali, ed ogni dritto, a terra, Tn i sacri volgerai tempi in caverne : E dove un di pietoso inno si udia Dal benefico cielo invocar pace. L'empie falangi tue strepiteranno, Fia sbandita la Fede . Anco immaturi , Tu dalle madri strapperai dal seno I parti lor : muti e deserti i campi . Vôto l'albergo fia d'ogni arte industre : Andrà per te tutto alla morte in folla. Cento vittorie ti orneranno il crine : Ed, alle ruote del tuo carro avvinti, Faran pomposo il tuo trioufo i regi. Dall'atlantico mar sino allo sneco Si udrà il frango dell' armi tue. Te solo

Accennerà tiranno suo l'Europa, Tutta lagrime e sangue.

NAPOLEONE

E ancor sul trono

Sarò pur io?

LO SPETTRO Frena la gioja; e m'odi.

NAPOLEONE
No, più udirti non vuo': quel, che a me giova
Intesi; e basta. Or parti: io tel comando.
Più la tua vista sostener non posso.

LO SPETTRO

Oltre la terra il tuo poter non giunge:
Nè il tuo ferro tem'io, nè le tue frodi,
Nè le carceri tem, nè i tuoi veleni.
Dalla vita mortale or io diviso,
A te vivente impero. Odimi.

NAPOLEONE

Ahi! come ....

Qual s'indonna di me possanza ignota?

È il tuo stesso destin, che l'incatena. —
Alloc che il popter tuo tanno avrai steso,
Sì che ti appaja in sua radice immoto,
Avran fin le tue glorie e i tuoi delitti,
Su le fredde versano a che d'esti
L'ire di Dio vendicator. Flagello
Tu delle genti, Ei fin di te flagello.
Spente, o disperte, avanica te immense

Falangi tue.

MAPOLEONE

Pur rimarrò sul trono?

LO SPETTRO

Sul trono si , - ma vacillante .

NAPOLEONE

Ahi morte!

LO SPETTRO

Cento d'aspetto e di parlar diverse, Varcando il Reno, inferocite genti, L'ampio tuo regno ridurranno in brani. Fieramente incalzato alfin. tu stesso Dall'odio universal per ogni parte, Andrà quel trono ed il tiranno a terra.

, NAPOLEONE Ma perirò!

LO SPETTRO

Non perirai. Chi tante

Colpe commise, di morir non merta.

Non le commisi ancor.

LO SPETTRO

Tutte avran loco.

Tutte avran 10co,

Da che commetter osi oggi la prima. NAPOLEONE

Pur censumata ella non è .

LO SPETTRO

Non resta

94

Più tempo omai di rattenerla (1). Udisti t Già volata è la morte al cor d' Rorico r

NAPOLEONE

Nè più riparo è alcun ! LO SPETTRO

No. il serto hai tinto

Di sangue tal, che non si espia per duolo.

Spettro maligno!

LO SPETTRO

Più leggera io sento-Farsi già l'aura a me d'interno, lo parto . NAPOLEONE

Oh! sì; che più non ti riveda io mai!

Dèi rivedermi un' altra volta . NAPOLEONE

....

E quando?

II dì, che, all'apparir de' gigli d'oro, La da nordico strale alfin raggiunta, Vorace aquila tua, stenderà il volo,

Rintracciando in deserta isola il nido .

NAPOLEONE

Ma . deh! il mio fin qual fia! — (2)

<sup>(1)</sup> Si fa intendere lo scoppio di parecchie fucilate.

<sup>(2)</sup> Lo spettro dispare .

## MAPQLEONE

—Mendace larra!

Svanita sei tu a tal donanda. È un sulla
Il vaticinio tuo, se il mio fin taci.
Ta nemica mia sei, al che mi ascondi
Giò che nell'opre mie me incuorar puote.
Lungi dunque il timne! Tu iavan pretendi
Or d'atterrirmi. — Pur ond' à che tutte
Scorre le membra mie sudor di gelo,
E di mia voce il suon tremolo fassi!
Minor natura è in me del voler mio;
Ma il voler mio mo à maggior del fato.
Ma il voler mio mo à maggior del fato.

SCENA V.

RODRIGO, NAPOLEONE.

RODRIGO

Signor....

NAPOLEONE Rodrigo ! E ben, che rechi ? RODRIGO

Il labbro

Dell'inimico tuo per sempre è chiuso; E testimonio fui del colpo io stesso. Intrepido l'aspetto egli di morte Sostenne di, che impalifidis ciascuno . Sion al leco prefiso, ei attrotto al seno II suo confortator tenne . Il fratello Era colui del ascerdote intesso, Che al suo fin triste accompagnato avea L'altimo re . Vedi sciagura !

RODRIGO

.... Orrenda!

Là genuflesso Enrico indi si pose, La benda ricusò. Pallido egli era Siccome un giglio.

NAPOLEONE

Ahi! che di gigli parli!

Compi; ti affretta.

RODRIGO

Era la nette cupa,
Romito il loco. Esser dorea secura
La percossa mortal. Un tenue lume,
Che gli fu al petto affisso, allor da lunge
Il segno ministrando all'igne palle,
Fischiò dritta e solenne al suo cor morte.
NAROLANDO.

— Immatura ella fu . Vorrei che fossi Or tn mendace. Ma, che dico? Ancora Nell'orecchio mi sta l'orrido suono: — Ei più non è. S'èl' alma sna trasfina Tntta dentro il mio petto; e gia la sento Agitarmi le viscere. — Oh! se mai Quello spettro, o Rodrigo, il ver mi disse!.... RODRIGO

Quale spettro, signor?

NAPOLEONE

.... Vieni: te a parte

D'alto secreto io vuo': costanza io chiedo .

Già pronuaziato è il destita mio ; ma giova ,
Chi io non lo ignori . Vuo' affertar gli eventi,
Se toglierli non posso. — Andiam. Più mai
Non volgere a tal ora in questo loco .

ivi atri spirit aggiransi ; e potria
Te lo spavento disviar dall' opee,
Che meco eseguir dèi . Tutto a noi lice .

Da questo di, mallerado rono io
Da questo di, mallerape e dee lustri almeno. —

RODRIGO

Era scavata

La fossa già .

NAPOLEONE

Dimmi: è sotterra Enrico?

Corri, ti accerta, e riedi: Veder non dee cotanta strage il Sole.

IL FINE DELLA TRAGEDIA .

La presente Tragedia fu scritta circa un anno fa, mentre Napoleone trovavasi all'isola d'Elba e precisamente pochi mesi dopo la sua prima catastrofe. Non fu pubblicata allora, per motivi che non è mestieri di allegare, e forse non lo sarebbe stata mai, se quel disleale tiranno, schernendo la generosità di chi gli avea conceduto un asilo, e vagheggiando in sè stesso il rinnovamento di que' mali, onde avea gemuto per al gran tempo sotto la malefica di lui influenza l' Europa, non si fosse di la mosso a ricomparire su la scena del mondo. Dopo tale passo, avendo egli allontanato da per sè qualunque inciampo, cui frapponea pure, dope un primo irrefrensbile sfogo, la considerazione dell'esser egli apparso in istato di pace, se non co' popoli, che avea ridotti alla miseria, almeno co' gabinetti che aveano creduto di porre un limite al dritto della vittoria, mi determinai a darla in luce . E, prima di ogni cosa, volli farne lettura ad alcune persone istruite, a fine di giovarmi de' auggerimenti di esse, per quanto fossi stato in tempo, Mi vennero fatte parecchie osservazioni. Lasciando a parte le più minute, intorno alle quali non importa il disputare, alcune mi parvero degne di una certa considerazione. E siccome trovo di avere aatisfatto col proemio a quella parte di esse che mi parve di poter confutare, così mi rimarrà ora ad espor quelle, alle quali non ho saputo riparare nè col raziocinio nè coll'emendazione . Tali osservazioni si riducono alle seguenti ; vale a dire, 1.º la prolissità de' monologhi; a.º la freddezza e presso che la igconcludenza del carattere di Giuseppina; 3.º l' assoluta mancanza di verità storica, e persino di probabilità, nella parte di Giuseppina stessa e di Carlo; 4.º finalmente l'apparizione dello Spettro di Luigi XVI, come del tutto contraria ai costumi e alle discipline del teatro italiano e de' tempi; e il soverchio prolungarsi del suo dialogo, il quale, al dire di alcuni, esser non potrebbe neppur tollerato, ammettendo anche lo Spettro . Alle quali cose non vorrò oppor altro , se non che mi venne fatta così , comunque, rispetto all'ultima obbiezione, addur potessi a sostegno del mio arbitrio l'esempio di una delle più celebri tragedie di Shakspeare, voglio dire Amleto, ove l'apparimento dello Spettro ha luogo tre volte, in una sola delle quali non ragiona per certo meno di quello che io abbia fatto praticare al mio. E, a rendere maggiormente esficace il carattere di Napoleone, volendo, introdurre il vaticinio di tutta la serie delle imprese e de' delitti che avrebb' egli operato dopo quella prima scelleratissima strage, io non potea riuscire a ciò, se non se per via di un ente sorrumano. Tali circostanze pertanto avrebbero dovuto sconfortarmi dal pubblicare questa tragedia : ma il giudizio de' pochi ascoltanti, a' quali la ho letta, essendo stato. piuttosto favorevole per quello che concerne il carattere di Napoleone ( il quale in fondo costituiva il mio scopo ) e quel certo patetico apparente in quello di Enrico non ostante il poco che dice ; e , in pieno, per la parte la quale si riferisce alle immagini, ad un certo vigore nel dialogo, e al modo della esposizione, ho riflettuto che se il lavoro non fosse riuscito acconcio pel teatro, avrebbe potuto non essere affatto discaro per la lettura , che lascia tanto più luogo alla ponderazione. Laonde mi sono indotto a publicarlo, vivamente bramoso che alcun altro scrittore , provveduto di mezzi più ampi, pervenga a spingere più innanzi di me nella posterità la fama di questo argomento, ove pure l'atrocità del delitto abbia mestieri della cooperazione dell'intelletto e della penna, a fine di rendere immortale l'infamia di chi lo commise.

66190

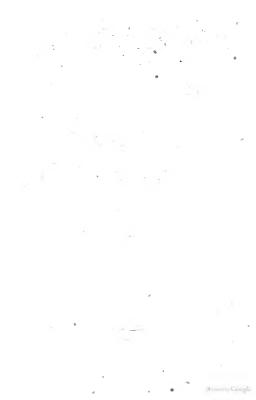

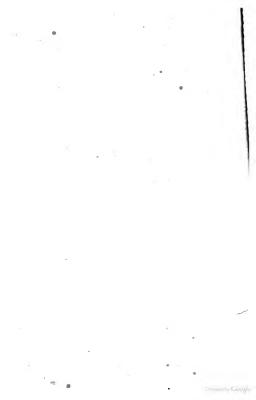





